





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO D.10.2.15.II.13.







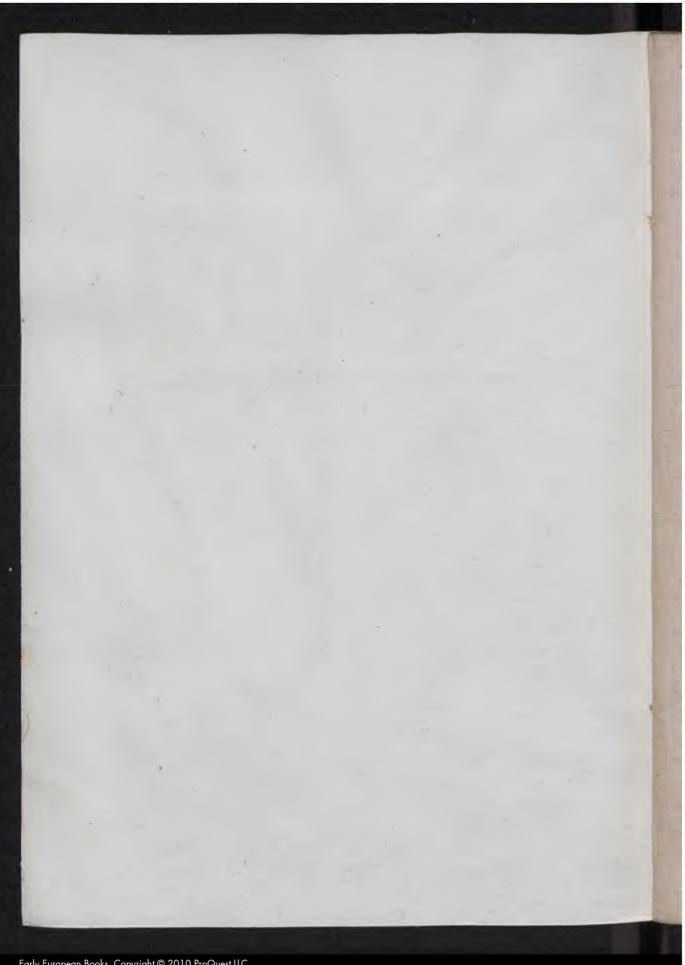

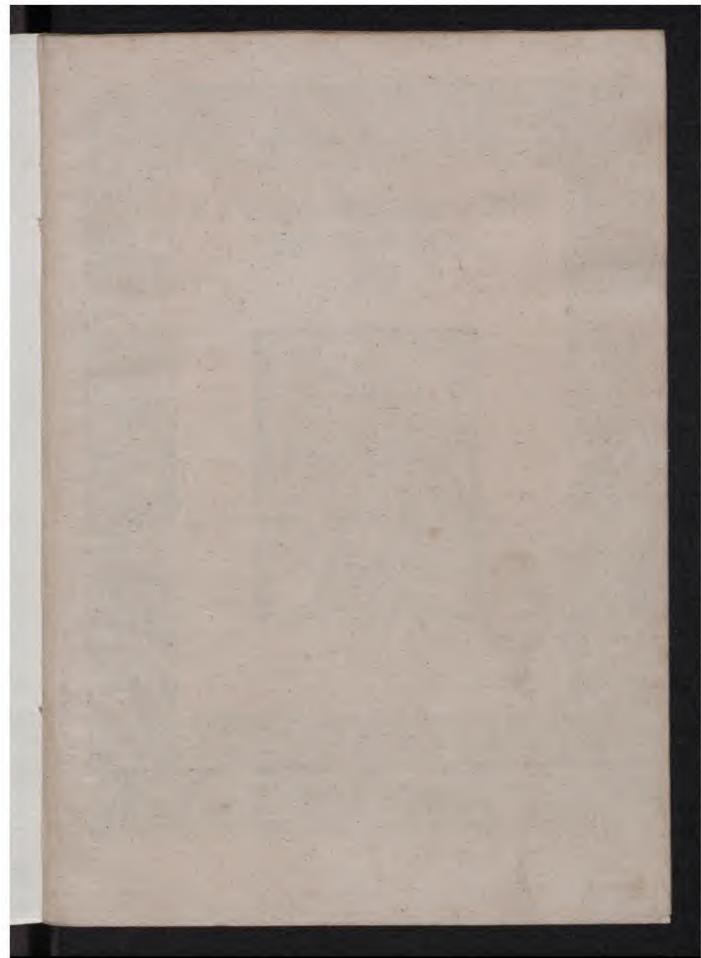







L'Angelo annuntia, & dice al popolo. dirò chel tempo fis passato alquinto, ) Esiderolopopol di vedere cosa che di tua sede è sirmamento, fia presence idempiuto el tuo volere, ma porgi oreschia, esta co l'occhio atté e vn gran miravol ti farem sapere (to Doueneuzi tu par molto infiammato. dello Spirito Santo, e fie contento, q ieto con iposo, estare in pace, & nui comincierem come à Dio piece. O Pietro di uederti ho molto caro. Partitol' Angelo san Iacomo da se, sceso vn colle dice leuro gl'oc- Dimmi perche. chi al Cielo

Io confidero, veggo, gufto, & penso, che buon sarebbe visiter Maria, la sua degna oratione à Dio è incenso? con quella adempirà la voglia mia, dirò che al suo figliuol la volga el senso che certo l'ha in sua forza, e balia,

che dee uenir dal Cielo il Spirto Santo. Es reggiunto san Pietro sen'andqua uerso Ierusalem à Maria. Pietro uedendo Iacopo fermando si gli dice. San Iacopo risponde abbracciando lo, & dice quasi piangendo cesi. San Pietro dica. San Iacopo. Dapoichit'ho trouato i tel dirò, ma porgi il tuo riparo. San Pietro dice volonteroso. Nonsaiche diseruir sono obligato. San l'acopo dice. Hor'odiadunque, e del mio dir fia caro,

m'eroauuisto à ir verso la madre E io t'vbidirò madre maggiore, di Giela Crifto, e che la preghiil padre & come à lerus vo cheamor miporti. Cheglie horamai rempoche Dio mandi lo Spirto Sinto in terra à noi dal Ciele. San Pietro intenerito dice. Anzi come sorella.

Le tue parole nel petto mi spandi, & senzomiinfi m vato diquel zelo, andiamo à lei à dir cirreccomandi ... Anzi conuien. al figlio, el figlio al padre, espega il zelo che ci distrugge, se non vien di sopra questo mandato fia persanostr'opra. Si ben come fantelca son contenta,

L'Angelo apparue à gl'Apostoli per trargli di dubbio, e dice.

A postoli serventi, fanti, e giusti chel pensier vostro, d'I vostro desidero Maddelen: mis voglia la consenta, voi finte qui con gl'aspeniro busti, perete mal factorià dicui il vero, se la fede di Dio apostol gulti, à quella attendi col tuo cor fincero, la gratia che chiedete verrà presto, hor rimanete in pace basta questo.

Sparitol' Angelo relionogi' Apostoliaccesi nel amor di Dio. In que Ester non potrebbe, Sto Stange santa Maria Maddalena, dice alla Vergine Maria facendole diuota reuerentia.

Dapoi che piace al suo figlinol Maria, & è contento che su ti titi fola, nessun non è che à te simile sia, ond io mi vo partir con tua parola, io non son degna farti compagnia, me d'vb dirti fat d tua figliuola, dammi benedizione alza le braccia, & piglia compagnia che à te s'affaccia.

La Vergine Maria guarda lola dice. E queita la fidanza, e'I grand'amore. chi ho creduto sempre tu miporti, adello crescer tu mi fai el dolore, deh da mia voglin non voler distorti. Maria Maddalena dice.

La Vergine Maria la piglia per mano, e dice.

Maddalene. E'non diecito

La Vergine Maria

Middalena

Questo già non è Leito.

per altro questo già non s'affarebbe.

La Vergine Maria surbata per le lopradette parole dice.

senon pena miggior c'incontrerebbe. Maria Maddalena dice.

Di che Maria.

La Vergine Maria. Diquel che m'appresenta lalingus tus.

Maddalena.

& son consenta di fare à tuo modo. La Vergine Maria dice contenta.

Adunque la mis chiesta mettrinsodo. Ripolte à ledere le due Marie. In que Rostante san Giouanni, san Barco-Iomeo san Matteo, & santo Simone apoltoli, scendendo vn monte diceno leurtigl'occhi, & le mavi al Ciclo ir fismmatiguardandofi l'yno, c l'altro infiame parlano d'vna medefina parola.

Tutu insieme per la via con buon zel metianci in via, & andiamo à ritrouare la madre di Dio Maria. Maria:

Caminian con buon pensieri d'orationi, e ognun fratello.

perche Gidu volentieri sempremai ciamera quello, & non fia da noi ribelto con suoi angeli diuini, har cerchiamo pellegrini quella madre di Dio Maria.

Andati'alquanto trouorono fan Pietro, & san lacopo abbracciadoli l'vn l'altro, san Pietro dipoi dice loro.

Douen'andate si tutti inframmati. San Glouanni dice.

Andian cercandolo Spirito fanto.

San Bartolomeo dice Prega per noi, po che shabbiam trouati. San Matteo dice.

Deh si Pietro ciascun contenta alquanto, Cercando quel che giá tépo ho bramato. San Simon dice.

Mon c'hauer di tal gratia abbandonati. San Pietro dice.

Venite infieme meco tuttialquanto, partianci tutti con festa & giubito, Maria madre daraccital vetillo.

Tuttinfi meandando di ono.

Poi che Maria tu ci hai à far felice, questo chiamiamo, altrobr. mi mo. che ci guidi al tuo regno Imperatrice, peníando à te sian presso alla partita, & de'noltri anni,

perche fia l'oration tua esaudita, gracci d'affanni,

& de gl'inganni

del Dimon de peccati glièradice Manda Gielu il tuo Spirito Santo

à gl infiammau,

& della gloria tun dacc ene'l vanto,

habbi degnati gli inginoc: histi

chanel luo orazion ciascun ti dice San Tommaso dice solo.

lo ho cercato cotanto paefe dello Spirito Santo, e ancornol troud. gliè hormai tempo che mi sia palese di piu non ne cercar ho pensier nuouo, tusti Tommaso hormai troppo cortele per questo andar cercado men'aprouo i mi fermerò qui su questa strada dirami altro pensier, ou'io ne vada

Posto à sedere san Filippo lo trous & dice.

O compagno fedel, saluiti Dio. - San Tommaso dice.

Et similmente tu sia el ben trouato. dimmi deue vai Filippo mio, San Filippo dice,

lo Spirito santo, nel qual ho disso.

San Tomato dice,

Et io ne cerco, & sommi qui posato, io hò creduto à logni, e à parole, e chi se disse fratiar pur mi vuole, San Filippo adolorato dice.

Oime Tommalo piu non dir cosi, non saiche basta sol la buona sede. lieuaufu, & piu none star qui, buonper colui che al suo signor crede non viar piuleparole che di, nó basta hauer q' chal signor si chiede. hur vienne n eco, andisane cercando.

San Tommslo riposto à sedere dice Iosoche non vogl ir piu tapinar de. Vedendogiil'Angelo appare loro, & d.ce.

Fia fatto el desiderio vostro, el gusto, hor pigliate el camin per questa via, non la Temmalo chel Signor ègiulto, non la che taglia à sua posta la spada, non esserverio lui piu si re busto, horfu cemina, accid che innanzi vada egl.èquiinnanziparecchi de've firi,

Vanno à Maria à lernfalem chiostri.

San Tommaso leustoritto da se

Adolorato dice.

Oime che mha già soprasatto l'ira,
contra il mio Dio i ho parlate à torto,
à vn soldo è tornato la mia lira,
& nella gratia del signor son morto,
son certo contr'à me hoggi s'adira,
ò alma mia chi ti darà contotto,
ohime chel tuo signor da te si tronca,
& se se chiamata all'infernal spelonca.
San Filippo conforrandolo dice

Confortati che Dio si tiperdona,
non sentisti l'angeliche parole,
& vuolti dar la celeste corona,
quei che innanzi ei son trouar si vuole
San Tommaso risponde,

I seguiter d'empre tua persona.

San Filippo dice.

Andianne che gli è alto ancora il sole, se quest'altri troui mo per la via andremo insiente à visitar Maria.

Riscontrati gl'altri san Pietro dice Ben venga Filippo el mio Tommaso. San Tommaso dice.

Ben sia trouata que sta compagnia.

San Pierro si volta a copagnia dios

festa gaudio franci, e melodia.
San Giouanni dice.

Fior di virtu di sapienza vaso, ben uenuto cofi Filippo sia. San Pietro dice.

Verso I rusalem tutti n'andremo,
oue la madre di Dio troueremo.
Partonfitutti cantando à vna voce.

Giesu quando harem trouara questa degna des. fia nost aima consolata, che lascerem la legge hebrea.

runt n'andrà a qui soppolicità, che con tanto ferutto ciaschedun fiariscaldato, di Giesu habbi mandato questa gratia distra, fia nostr'alma consolata, che lascerm la legge hibrea.

Er giunt dinăzià la Vergine Meriz, & fautoli reverenza San Pietro dice, Quel che nel ventre di te donna giacque, ri salui. & per suo amor si i manienga.

in salui, & per suo amor si i manienga,
in pare, sempremai quella glipia que,
& così vuol che pel futuro anusaga,
per quel santo mister che di se nacque,
fache per noi vn gran dolor si spenga.
Maria Vergine dice.

Sono à seruire obligat le tenuta, tutta tua compagnia sia ben venuta. Si che parli ciascun li beramente, che impetrar da megratia è breue cosa. San Pietro dice.

Hor odi madre dell'onipotente,
quel che nel petto mio entro si posa,
vna cupidità mi sa dolente,
laqual considro sopr'ogn'altra cosa,
quando in Cielo sali tuo sigliuol santo,
disse mandarci lo Spirito Santo.

Di questo il prego, ben che sia impossibile che sua promission non habbi esferto, essendo egli signor magno, e virile non abbandona alcuno à lui suggetto, poi che nel mondo ci lassò fallibile.

Maria dice.

Io lo pregherò lieua il sospetto.
San Pietro dice.

Deh si, mi raccomando à te Maria, Maria dice.

Adempiuta sarà tua fentafia. San Giouanni dice.

A iii

Madoana come fai, fiamo of fanetti 1047 abbandonati, e tu ci restisola, pietà qui de' tuoi serui poueretti, che di cupidità ciascun fa scuola, fiamo ignoranti, infenfati, enegletti, e la tua oration nel Cielo vola, su fei la noura guida sempiterna. e cicli, e terra il tuo voler gouerna. San Bartolommeo dice.

Maria tu sci timon di questa naus, dacei consolation guidala al porto, guidaci sol tuo buon vento luaue, che à saluamento ognun ci vegga scorto Sin Mines dice.

Faleggier quello pelo tanto grave, accidil noftro camin non fiamai torto. & rauviato lo smarrito fia, coltuo soccarso Vergine Miria. · San Simone dice.

Tu sei pur quella casa d'humilià, eu sei pur l'alsa madre del Signore nella qual regna tanta gran piecà, deh vogli spegner l'acceso dolore: San Filippo dice.

Et io tiprego cheper carità opritua oration di gran valore. San lacomo dice.

Adempi el gulto di ciascun che prega. ch'io lo che Dio à te gratia non niega. Maddalena dice.

Sia contenta Maria i pensier loro adempiere, che quigli vedi oranti, su fei la forzaloro, el gran teforo, el segno qui se mostran tuttiquanti, adempre' delideri giulti, e lanti, pensu che del tuo figlio eron compigni, O Giesu tu ci hai condotti non lasciar più di lagrime far bagni. San Tommaso dice.

Vegi Maria da passione storre l'afficienbolatiateprelente,

vediche ciascheduno à tericorre, inuocando il tuo aiuto fi possente. Maria risponde.

Al detto vostro io non mi voglio opporre perchela vostra voce in ciel si sente, per adempir la santa obedienza, crero al figliuol mio con mia fapienza,

L'inginocchiata segue. Se mai prego da me figlio accettafti, fa ch'io si degna quello d'imperrare, questi che in tua vita accompagnasti, la tua promessa essi stanno aspectare, lo Spieto Santo dior cuprofetalti, & però vogli lo: cuer riscaldare, vedicon quanto desider gli finno. fichegi'efaudi, e tragli fuor d'affanno,

lo tiprego per quel santo concetto nel ventre mio ti volesti posare, primaper Gabriello angel perfetto, del tuo venir mandasti annuntiare, per il latte che tracsti del mio petto, per quante volte mait hebbi à lasciare per quantipassi sece l'Asinello, che rifuggi da Erode humileagnello.

Per quanta passione, & allegrezza hebbi di te figliaolo, io tirammento, gl'Apostoli son qui con tenerezza, vedi ciaseun par che vius di stento, concedi lor la gratia con prestezza. fa che l'afflitto hormai torni contento. hor tutti meco infieme à vna voce oriamo, & al cielo alzian la luce.

> Etinginocchiarigl' Apostoli tutti, cantano con la Vergine Maria la leguente laude.

con Miriainsiemeridoni. Fa che sieno hormai sorniti tantipianti adolorati, & ascolta i preghi arditi,

& siuts e' tribolati, che qui sono inginocchiati, ò Giesu donaci gratia, nostra mente venga satia del suo lume eterno, e santo.

E dette le sopradette parole, viene dal Cielo lo Spirito Santo, & la Vergine Maria tutta accesa di diuino splendore dice.

Hor che'l vostro volere è esaudito, del santo suoco piacciui instammare, el giusto vostro prego è stato udito, che Giesu sempre v'harà accompagnare San Pietro dice.

Cisseun da te sarà adesso partito, non si voler Maria abbandonare. Maria dice.

Andate Idio vi dia benedittione,
Rieui à mente di Dio la passione.

Partonsigl'Apostoli, & l'Angelo licentia, & dice.

Chi vuol posersi nel celeste cento, chieda misericordia à Giesu Christo, mandato siegli lo Spirito Santo, del superno Signor mio Giesu Christo, il qual per voi patito ha in terra tanto, per serui sar del Paradiso acquisto, hor licentiati de sua parte siete, e di lui sempre vi ricorderete,

IL FINE.

Stampata in Siena, l'anno 1579.



Manual on the second as believed in our soloh - Child of the Control of the Control ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR Temordin' Aponois, "L'Engela reflectation water later pinals consummed and liceating of city and stone of the stone of the stone Cilivoo)pelintinde / florese all a charle special colors leb charles and a second second Variate Marine V manifest believed in the comment true (plantiere den. del leperal carrier tong dean against Horald relevanter bearing if you per se species de la cone a mag. del formatantamental infiniormet. perfucificated Persons orquition of girls vollropress a langle per li con de l'alla parte de l'anni de la che Compression description of Dade offile feeps visioned unto San Manualista Ciality of the fall of the printer ROBE OVER THE STORES Sumposin Sing, Pamo 2179.





